# 3 3433 07584646 3





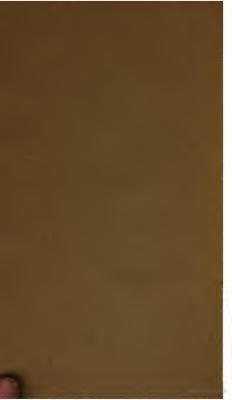

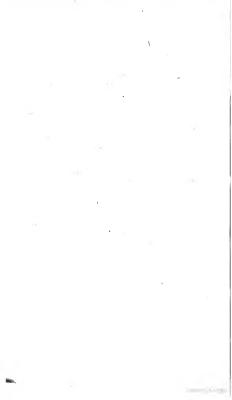

### INNI

Dí

### GIUSEPPE BORGHI

Exurge psalterium et cithara.

Psalm. Lvi. 0

8

FIRENZE'

TIPOGRAFIA BORGHI E COMPAGRI



7867 7736 (3.7867) (3.7867)

#### ALL' IMPERIALE E REALE

#### ACCADEMIA DELLA CRUSCA

#### ONOREVOLISSIMI COLLEGHI

Le proteste che sono d'usanza del non si tenere da tanto quando avventurasi un letterario lavoro, sogliono essere il più delle volte o superbia o menzogna: imperocchè nè mancanza d'amor proprio è da supporsi nell'uomo che provoca sopra di sè il giudizio del Pubblico, nè persuasione d'insufficienza. Non farò dunque parola di me la quale, senza rendermi gli animi più benigni, o per l'una o per l'altra cagione m'accusi. Dirò soltanto che avendo io con Voi, rispettabilissimi Colleghi, un debito di gratitudine, dacchè, puro di provocato favore, mi chiamaste spontanei nel vostro consesso, m'è gradevole l'occasione di soddisfarlo in parte, offrendovi un esperimento di Lirica Sacra che, almeno per la materia, sarà degno de'tempi e di Voi. In tanta commozione del mondo, in tanti oltraggi della fortuna, in tanta perplessità dell'avvenire, lo starsene lieti con Dio non è forse la prerogativa de'Saggi? E Voi, che sapientissimi siete, Vi gloriate per certo di questo refugio. Quanto a me, se cantando delle cose celesti vivrommi più consolato; se desterò la Vostra e l'altrui simpatia, non avrò perduto il frutto delle mie veglie.

Sono con profondo rispetto

Di Voi Onorevolissimi Colleghi

Firenze 12 Settembre 1831.

Devotiss. Obb. Ser. GIUSEPPE BORGHI obstantari da Nori infraevisti, che, a norma delle Costatezioni obecandemiche, avendo late Gl'Ami del Toustro obecandemico Guseppo Worghi, non vi abbianno trovato cosa alcuna contravia alle regolo della lingua.

 $\left. \begin{array}{l} \text{Dott. Francesco Tassi} \\ \text{Gio. Batista Niccolini} \end{array} \right\} Comori$ 

Attes la suddetta attestazione, si dà facoltà al medesimo di nominarsi nella stampa, qual egli è, obocademico Residente della Erusca.

GIO. BATISTA NICCOLINI Arciconsolo.

### INNI



## A Dio Padre

All' Immortale, al Santo Sollevi la terrena Gerusalemme il canto Sull'ali della fe.

> Se siamo prigionieri Dannati alla catena, Co'liberi pensieri Torniam volando al re.

Nè termini nè tempi Teco, Signor, non sono: Tu solo abbracci ed empi L'immensa eternità.

> Nell'infinito ergesti L'inaccessibil trono: T'amasti, t'intendesti, Solinga Verità.

La diva, onnipossente, Mirifica Parola Dalla feconda mente Si genera così.

> Quaggiù sott'umil velo Per gli uomini s'immola: Teco sovrana in cielo Non nacque, non morì.

Da te, da lei, dal miro Incendio sempiterno, Dell'increato Spiro Procede la Virtà.

> Chi svela in basso loco Gli arcani dell'Eterno? A tanta impresa è fioco L'accento di lassù.

E nondimen perdona,
O di te sol beato,
S'egro mortal t'intuona
La triplice canzon.

Tu de'Cheràbi ardenti Sui vanni trasportato, Dai legge agli elementi, Sfreni la pioggia e il tuon. Interroghi dei fonti L'origine segreta; Scendi nel sen dei monti Col guardo scrutator.

> Per l'ampie vie serene T'è conto ogni pianeta, Dell'oceàn l'arene, L'erbe del campo e i fior.

Con chi ti disonora, Col verecondo amico, Sei turbo che divora, Sei placido sospir.

> Dalla superna Corte Cacciasti l'inimico Ne'regni della morte, Del tristo sovvenir.

Ma gli Angeli sinceri Nella tremenda guerra Facesti messaggieri D' eterna carità.

> Se scudo in te non hanno I figli della terra, Dall'infernal tiranno Qual man gli salverà?

Coi finti blandimenti All'esecrato eccesso Gl'improvvidi parenti Quell'empio consigliò.

> Ma quando gli escludesti Dal florido recesso, Bando final sui mesti Per te non si lanciò.

Or mentre alla clemenza, Signor, la mente inchini, D'Adamo la semenza Cos'è dinanzi a te?

Per lagrimesa valle

Tu soffri che cammini

Col fascio sulle spalle,

Colle catene al piè.

Però non fia che vano Tanto sudor le torni, Che serva coll'estrano La plebe d'Israel.

> Della tua faccia il lume Volesti che l'adorni, Che scritta nel volume Fosse di vita in ciel.

La madre, il genitore M'han posto in abhandono; Ma l'occhio del Signore Sul povero s'apri.

Parlò co'traviati

L'accento del perdono;
Gl' indocili, gl'ingrati
Compunse, shigottì.

Dall'alvo, dalla culla Misura i giorni miei; Dinanzi ad esso è nulla Il fasto di quaggiù.

> Perchè, mio cor, t'agghiacci, Perchè sì tristo sei? Romper si denno i lacci Di questa schiavità.

O cetra, o gloria mia, Salterio mio ti desta; Per incorrotta via Sciorrò cantando il vol.

E, superato il truce Orror della tempesta, Mi vestirà la luce Del sempiterno Sol.

### Al Verbo

O Sionne, o regina del mondo, Della gioia le vesti ripiglia; Riedi al trono: lo schiavo, l'immondo Più fermarsi non osa con te.

> È spezzata la verga del forte; Ai seduti nell'ombra di morte Nuova luce percote le ciglia, Dai legami va libero il piè.

> > Come sposo dal talamo ascoso Mira, o bella, s'avanza il tuo re.

Del servaggio nell'ora più cruda , Al saltero sposando i lamenti , Sospiraron le figlie di Giuda Lo splendor della santa città.

> Sotto il giogo dell'empia Babello Non piangete, soavi donzello: L'Aspottato, il Sospir delle genti A salvarvi fra poco verrà.

> > Derelitte! di vostre sconfitte La vittoria più grande sarà.

Dalle nubi qual piove rugiada; Qual germoglio rallegra la terra? Nel deserto chi grida: la strada Preparate, stendete al Signor?

> Ecco, ei viene l'Eterno, l'Immenso Fra i perversi vestito di senso: Ai tormenti, agl'insulti, alla guerra Vien dal Padre sull'ali d'Amor.

> > Ahi cordoglio! sull'orrido scoglio Viene a morte pel gregge il pastor.

Oh narrate alle turbe crudeli Se mertava sì barbaro oltraggio! Le sue mani distesero i cieli, La milizia de'cieli guidò.

> Strinse il freno alle folgori; all'onda Circoscrisse col dito la sponda: All'immenso, infallibil viaggio Questa mole nel vuoto lanciò.

> > Disse al giorno: t'accendi d'intorno, E la luce d'intorno brillò.

Nelle fibre del Limo primiero
Ei trasfuse col soffio la vita;
Sovra i bruti gli diede l'impero,
I tesori del suolo gli aprì.

Diede all'anno le nevi, gli ardori, L'ale ai venti, alle nubi gli umori: Di foreste la piaggia romita, Le campagne di messi vesti:

> Nere grotte costrusse alla notte, Padiglion fulgidissimo al di.

Noi banditi, sdegnosi, rubelli, Camminando per fosche tenèbrc, Noi crescemmo, a delitti novelli Dai delitti togliendo l'ardir.

> E frattanto del Padre lo sdegno Lui trascelse pel popolo indegno; Lo distese sul letto funèbre, Lo percosse, lo vide morir.

> > Come agnello dinanzi al coltello Quell'Invitto non trasse sospir

Ma redenta dal sangue divino Nei cattivi del Nume l'Immago, Sospirando all'eterno festino, Le primizie ne colse quaggiù.

> Nuovo Adamo nel duro conflitto Dai recessi del seno trafitto Partoriva celeste viràgo, Tutta piena d'ignota virtù.

> > Sotto l'ale la donna regale Fea raccolta di nuova tribù.

Fulminato dal braccio superno Perchè riede l'antico serpente? Che prevalgan le porte d'Inferno, Dio giurollo, non osi sperar.

> Cozzeranno sfrenate procelle, Sanguinose parranno le stelle, Del naufragio lo spettro fremente Stenderassi gigante sul mar:

> > E il naviglio fra tanto periglio Noi vedremo securo vogar.

Tracotanti! cessate gli sdegni;
La ragion dell'Eterno si desta:
Oh spavento! già crescono i segni,
Già per l'aria si sente il flagel.

Ecco il Nume che gli empi confonde, Come flutto che rompe le sponde, Come scoppio di nera tempesta, Come fiamma che scende dal ciel.

> Tracotanti! la sorte dei Santi Fia retaggio al deriso Israel.

O Pietoso che lieto venisti Pei fratelli agli oltraggi, alle pene, Tu ne salva dal lago dei tristi, Dagli orrori dell'ima prigion.

> Qual fia pro dal mio pianto, dal sangue, Se m'uccide la rabbia dell'Angue? Nè chi muor nè chi perde la spene Scioglieratti gioconda canzon;

> > Noi viventi d'eterni concenti Empiremo l'eterna magion.

### Allo Spirito Santo

Si canti Amor. Qual barbara Gente, qual bavvi loco Dove sia muto il foco Di mostri operator?

> Se tutto Amor penètra, Il mar, la terra, e l'etra, Dovunque un'alma incontrasi Amor si canti, Amor.

Del Genitor l'Immagine Legò col Genitore: Tutta degli anni Amore La gran catena ordì.

Dall'inaccesso trono

Le fonti del perdono;

D'ogni tesoro ai miseri
I santuari aprì.

L'Ignoto, l'Ineffabile Per esso all'uom favella; Per lui di stella in stella Rivelasi quaggiù.

> Taccion dall'arduc vette I nembi e le sactte: Fassi trionfo ai liberi L'antica servità.

Venne: per lui tacevasi L'attonita natura: Nel sen di Vergin pura Un figlio si destò.

> Per lui quell'un fu segno Al sempiterno sdegno: La croce dei colpevoli Sugli omeri portò.

Ma quando a piè dell'arbore Incatenò la morte; Quando spezzò le porte Del Tartaro crudel,

Più lieto del costume

Battesti, Amor, le piume:
T'ebbe tutela ed ospite
La plebe d'Israel.

Stava pregando unanime
Il popolo redento,
E un suon levossi, un vento
Che il sacro asilo empì.

Lingue di fuoco in giro Disseminò lo Spiro: Sul capo dei magnanimi Si riposò così.

Salve! Per te profetica Virtù fra noi ragiona: Lo scettro e la corona Tu dai sacrando ai re-

> Tu Vergini e Leviti Scegli del tempio ai riti: Fai santo in due bell'anime Il laccio della fe.

Tu sai pugnar, tu vincere Col segno dei credenti, Nell'acque, negli unguenti Ripor la sanità.

> La fuga tu comandi Ai dèmoni nefandi: Tu d' un timor ne domini Ch'è fonte di pietà.

Consolator benefico,
Gioja dei giusti scendi:
Purga, soccorri, accendi
Ogni alma, ogni pensier.

Ne' generosi petti Sveglia conformi affetti: Confondi in un sol popolo Il noto e lo stranier. Tu sei vigore ai deboli, Al cor de' forti vanto, Sollievo in mezzo al pianto, Nell'allegrezza fren.

> Tu lume nei consigli, Difesa nei perigli: Sorgente che vivifica D'arida terra il sen.

Scendi: la Sposa in lagrime A te s'inchina e plora, Chè regge in mar la prora, Ma la trayaglia il mar.

> Pera, se'l vuoi, nel fondo Quanto le vien dal mondo: Non perderà l'imperio Se resti a lei l'altar.

Spira, sovvieni al povero Per l' Itale contrade: Spezza, gran Dio, le spade Che vanno alla tenzon.

Fa dritto alle querele
Del popolo fedele:
Lo sdegno dell'indocile
Fa muto col perdon.

Scendi, vitale Anelito,
Disgombra in tua possanza
Il morbo che s'avanza
Dall' Iperboreo suol.

Fuga pugnando , infrangi Le incredule falangi: Dei battezzati eserciti Reggi al trionfo il vol. Placa gli sdegni, guidane Piena d'onor la pace: La libertà verace Al volgo insegna e al re.

> Fa che tra lor s'uguagli Il carco dei travagli: Colla speranza invitali Dell'immortal mercè.

Discendi a me. Fra i turbini Di questa notte orrenda, Il lume tuo risplenda Sull'unto del Signor.

> E caldo di quel fuoco, Andrò per ogni loco, Con lena inestinguibile, Amor cantando, Amor-

## M' Cucaristia

Accorrete al gran mistero Genti e Lingue: Iddio v'invita; Al celeste refrigero, Alla memas della vita: Voi autriti negli affanni, Nei sopetti, negl'inganni, Fia percane, fia complita L'allegrezza del Signor. Per ritorre i condannati Agli artigli del Superbo, Dalla luce dei Beati Abbassossi all'uomo il Verbo: Rimembrando a che venia Feagli Amor per la sua via Meno indegno, meno acerbo Il soggiorno del dolor.

Nella notte che i flagelli, Che precesse l'ultim'ore, Convivando coi fratelli, Alzò gli occhi al Genitore: Sulla fronte, nell'accento Manifesto era il portento; Come dentro stesse il core Chi ben ama intenderà. Franse il pane, il vino infuse Quiri ai dodici raccolti: Tacean l'anime confuse, Da lui sol pendeano i volti: Ma invitandoli a gustarne, Questa, ei disse, è la mia carne, Questo è il sangue che per molti, Che per voi si verserà.

Deh, Signor, chi fia l'eletto Che, seduto infra i redenti, Dell'angelico banchetto In tua vece gli alimenti? Al drappello venerando Sonò chiaro il tuo comando: Così fate, e vi rammenti Nel bel rito ognor di me. Dunque uscite, alzate il canto, Sacerdoti in bianche vesti: Come sposo all'ara il Santo Vien dai talami celesti: Egli è il pascolo verace; Egli è l'arra della pace: I miracoli son questi Dell'amore e della fe.

L'uomo antico in noi si muti, Si rilevi, si conforti Alla speme dei caduti, Alla gioja dei risorti. Benedetta la parola, Ch'apre il cielo, e l'ostia immola, Il Dio vero, il pan dei forti, La ricchezza di lassà. Finché tutto in lui si posi, Erra il core irrequieto: Vieni, o core, ai gaudi ascosi Segui l'agno mansueto: Del Signor ne'santuari Vieni, appressati agli altari; Al Signor che in noi fa lieto Il vigor di gioventù.

Vieni: l'are son feconde, Imbandita è la gran Cena; Ne'sospiri si confonde La divota cantilena; Coi turiboli immortali Stanno gli Angeli sull'ali; Come il ciel, la terra è piena Dell'osanna trionfal. O soave testamento
Dell' Amante sempiterno ,
Ineffabil Sacramento ,
Pegno a noi del premio eterno!
Credo , adoro. S'io non veggo ,
Ti favello , ti posseggo:
La mia fede , il gaudio interno
Più che il senso , o Dio , mi val.

Per la forza ch'uom ti face Col tenor dei sacri carmi, Damni, o Santo, la tua pace, Il tuo zel, l'ingegno, e l'armi: Ne'rei casi mi sostieni, Mi rattempra ne'sereni; Non sdegnar di visitarmi Nell'estremo de'miei dì. O fratelli, al cor s'osservi; Basta il cor, se sia pudico: Non v'han regi, non v'han servi, Non v'ha ricco, non mendico. Accorrete alla pienezza D'ogni ben, d'ogni grandezza: È degli uomini l'amico Quei che in cibo all'uom s'offrì.

Ei lassù nel tuo consiglio
Mite, o Padre, a noi ti prega:
Tu, se 'l puoi, t'ascondi al figlio,
Tu mercè per noi gli nega!
Quest'aspetto, questa voce
Ebbe allor che sulla Croce
Degl'iniqui la congrega
Congiurando l'innalzò.

Monda, oh monda i servi tuoi Che desian l'eterea manua: Sii con lor, nè aleun fra noi Mangi, o Dio, la sua condanna! Col nemico fia sepolto Chi, fingendo affetti e volto, Del Signor che non s'inganna I conviti profanò.

400

## A Maria Vergine

O dell'eterno Artefice Madre, Figliuola, e Sposa, Quando sonò di cantici La valle dolorosa; Quando s'aperse un'anima Senza parlar di te? Fra le più degne immagini Del creator pensiero, Prima di porre i cardini Al gemino emispero, T'ebbe vicina, e piacquesi Di tua bellezza il re.

Eva miglior, le vergini
Porte chiudendo al senso,
Davi tremando all'Angelo
Il verecondo assenso,
E di te sol vestivasi
La diva Umanità.

A te sorrise il Parvolo
Nel solitario sasso:
L'almo tuo sen lattavalo;
E la favella, e il passo
Tu gl'insegnasti a sciogliere
Nella mal ferma età.

Teco solea dividere

La mensa giornaliera,

Teco il sudor del povero,

Il sonno e la preghicra,

Gli affanni, le vittorie

Dell'operoso amor.

Lo seguitasti ai pubblici Trionfi di Sionne: Immota sovra il Golgota Fra le piangenti donne Fornisti senza piangere Il calle del dolor.

Ma poi che dove accogliesi La gente rediviva, Nel sen dell'Impassibile Ti risvegliasti, o Diva, Chi gli potria per gli uomini Parlar, se non sei tu? Però di te s'abbellano L'are, le tombe, i riti; Col volgo i re t'invocano, T'invocano i Leviti; Narran delùbri, e memori Giorni la tua virtù.

Qual simulacro abbracciasi Se trema, o Dea la terra, Se rio malor propagasi, S'arde fraterna guerra, Se il mar trabocca, o l'invida Campagna inaridi? A chi sen vanno i miseri Nell'ultimo seonforto; Qual dono appende il naufrago Nocchier che torna in porto; Dall'egro a cui si vótano I conservati dl?

Tue son, Maria, le unanimi Lodi, son tuoi gli onori: Tu la virtù dei deboli, La guida dei migliori, La porta dell'Empireo, La stella del mattin. Te pur l'ansie agitarono
Di questo esiglio un giorna,
E tu fra i cori e il giubilo
Dell'immortal soggiorno
Ti levi, o Madre, al genaite
Del mesto peregrin.

Odilo. A te l'angelico
Saluto intuonar suole
E quando l'alba infiorasi,
E quando ferve il sole,
E quando par che il tremulo
Raggio si spenga in mar.

A te le prime suppliche Del bambolo innocente; A te lo sguardo, e l'ultimo Sospiro del morente: Più quete l'ossa dormono Presso il tuo santo altar.

Non reggia, non tagurio, Sentier non sia, non cella, Che a te ricusi un titolo, Un fiore, una facella: T'avran custode i popoli, Dolce Maria, così. E, senza i troni scuotere, Senza destar le spade, Con ala placidissima Sull'Itale contrade Della paterna gloria Ritorneranno i dl.



## Ma Dibina Parola



Non torna, non risale Quivi la neve o l'onda; Ma tutta inebria e bagna La fertile campagna, E rende i semi al vigile Colono, e pan gli dà. Cosl, qualor sen vola
Dal mio segreto uscita,
A me la mia parola
Non riede senza vita,
Ma in terra e nel mio regno
Compie quant'io disegno,
E pel gran fin vi prospera
Perch'io la mando e va.

Al giuro dell'Eterno
Risposero gli eventi .
Dell'ira e dell'inferno
Retaggio eran le genti,
E per arcana via
Dal patrio ciel venia,
Conforto a tante lagrime
Il Verbo del Signor.

Nella stagion più bruna
Mille Veggentie mille
Drizzaro alla sua cuna
L'estatiche pupille;
E, fatti omai sicuri
Dei profetati aughri,
Franchi per lui si tennero
I figli del dolor.,

Le sorti son compite:
Vincemmo; è sciolto il laccio!
Uscite, o madri, uscite
Co'pargoletti in braccio;
Dite in sermon novello
Ai forti d'Israello:
Son nostri, e il reo non portano
Suggel di servitù.

Chi come il Santo, allora Che medita perdono? Perché il ribel non mora, Perch' abbia dritto al trono, Dalle stellate porte Ai gemiti, alla morte Manda per mezzo ai peridi L'istesa sav Virtù.

Di culto verecondo

La salutaron primi
Pastori oscuri al mondo,
Ma innani a Dio sublimi,
Quando con santo selo
Gloria all'Eterno in cielo,
E pace in terra agli uomini
L'alato staol cantò.

Nuovo da lei conforto
Nei pescator discese
Quando il Messia risorto
A trionfar li chiese.
Terribile, veloce,
Mite di Dio la voce
Ai tracotanti, agli umili
Sui labbri lor sonò.

Essa di loco in loco Corse per ogni terra; Vinse le spade, il foco, Le ritrosie, la guerra: Fra gli archi e le colonne Di Roma e di Sionne Per lei e'erse il purpureo Vessillo della fe. Per lei l'ingegno astato
Del tentator fu vinto;
Ebbe loquela il muto,
Ripalpitò l'estinto;
Ai fonti, ai paschi eletti
Leoni ed Agnelletti
Mossero insiem, corcaronsi
Dello stess'orno al piè-

Al suon delle parole
Arcane, onnipossenti,
Dal padiglion del sole
La Speme dei redenti,
Fra l'estasi, fra i voti
Dei popoli devoti,
Discende ostia e pontefico
Sull'odorato altar.

Terge le macchie in fronte
Dell'uomo, e lo risana
Colla virtù del fonte
La voce sovrumana;
Lui salva, lui proscioglie
Quando il demon lo coglie,
Come sparvier fra i turbini,
Come corsaro in mar.

Dell'ermo nei recessi
Guida si porge amica;
Santifica gli amplessi
Di gioventà pudica;
Fuga il malor che nacque
Dagli aquilon, dall'acque;
Serba le messi e gli alberi
Sul prodigo terren.

Fra 'I sangue, fra i delitti Placa, sgomenta il tristo; No'vigili conflitti Regge i campion di Cristo; Rende securo e forte Sul letto della morte, E infonde al pio letisia Di paradiso in sen.

Allo scoppiar de'tuoni,
Al suon di mille tube,
Siccome Iddio ragioni
Dalla squarciata nube;
Come tremar ne faccia
La divina minaccia,
Del circonciso esercito
Il condottier l'adl.

Noi popolo redento,
Eredità verace,
Ascoiterem l'accento
Di carità, di pace.
Chiamane, o Dio, se vuoi;
T'udranno i figli tuoi:
Padre t'udranno: il giudice
Non parlerà così.

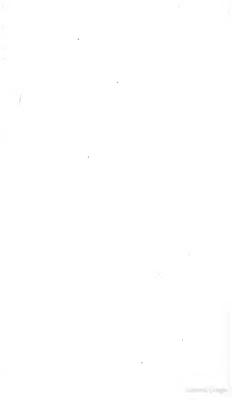

## An Fede

Di reconditi misteri Servatrice pudibonda, Notte al ciglio degli alteri, Luce agli umili gioconda, Ragion ferma in nostra scuola, Primogenita figliuola Del risorto Nazaren; Salve, o Fede, a noi discesa
Da quel ciel ch'è più remoto:
Fiamma tra l'ombre accesa,
Porto sei per mare ignoto;
Tu sentier fra i dumi aperto,
Tu sorgente nel deserto,
Tu fra i nembi astro seren.

Qual poten fuggir menzogna, Senza te, dell'uom l'orgoglio? Al misfatto, alla vergogna Surser tempj in Campidoglio; Feri deschi e danze oscene Or di Sparta ed or d'Atene Trasse il rito a frequentar. Tutto il calle dei piaceri Corser l'orde inchbriate: Ebber lividi pensieri, Ebber mani insanguinate. S'incontraro, e inulti furo La bestemnia e lo spergiuro Sulle tombe e sugli altar.

Ma poichè l'Ostia fatale
Là sul monte al Padre offrissi,
Col vessillo trionfale
Si lanciò ne' cupi abissi,
E, spezzato l'atre porte,
Agli artigli della morte
Le grandi anime rapì.

Scosse il marmo, svelò il Dio Nell'Ucciso riprovato; Dettò leggi, e'l suon n'usclo Vincitor per ogni lato; Venne, o Dea, di pace il giorno, E com'orto chiuso intorno Il tuo regno allor fiorì.

Al soffiar del nuovo Spiro Si destar lingue divine: I responsi s'ammutiro Nelle Delfiche cortine; D'Israel si scioles il patto; E al grand'Arbor del riscatto Tutto il mondo si prostrò. Poi qualor guerra crudele Di sofista o di tiranno Contra'l popolo fedele Mosser l'arti di Satanno, Domator del perfid'angue Altri a te sacrando il sangue, Altri'l senno, trionfò.

E tu, Diva, salutati
Quo' portenti manifesti,
Sui nemici debellati
Più securo il trono ergesti:
Tu, velata i santi lumi,
D'inni omaggio e di profumi
Sollevasti al re dei re.

Lode al Sommo che passeggia Sulle penne dei Cherabi; Ei costrusse al sol la reggia, Chiamò i fulmini e le nubi; Entro i vortici profondi Chiuse i mari, e fe' dei mondi Lo sgabello del suo piè.

Dell' alato stuolo insano Fulmino gli empi consigli, E, pietoso al fallo umano, Ricomprò d'Adamo i figli; Venne il Messo della vita, E alla Vergine romita Sposo fa il'eterno Amor. Lode all'Uno, al Trino, al Santo, Che il ciel move, e il suolo infiora, Che converte in riso il pianto, Che mortifica e ristora: A lui servi son gli eventi; Dio mercè degl' innocenti, Dio degli empi puntor.

Oh beato chi alla Fede
Dubitando non contrasta;
Segni e norme Iddio gli diede:
Dio parlògii, ei stesso, e basta!
Mancherà la terra e il sole;
Dell'eterne sue parole
Il tenor no mancherà.

Regno altissimo, celeste Sta dei mondi oltre il confino: Fra i perigli e le tempeste Quivi anela il peregrino; Quivi, alfin la carne sgombra, Ciò che or vede sol com'ombra, Come luce allor vedrà.

444

## Na Speranza

D'affanni, di miserie,
Di pentimenti ordita,
Fugace, irrevocabile,
Che sei, che dirti, o Vita?
Di mostri orrenda cuna,
Mare in crudel fortuna,
Fai tu di Dio la collera

Oh male, oh mal festeggiasi Al fanciullin che nasce! Se, ignaro ancor di vivere, Pur piange tra le fasce, Signor del suo consiglio Qual pianto avrà sul ciglio; Fra perigliosi turbini Come travolto andrà!

Oggi di mille popoli Sugli obbliati avelli Passeggia un altro popolo, Sarà diman con quelli: A luttuosa guerra Surse per fato in terra; E fato incluttabile Lo caccia di quaggiù. Però se nella polvere,
D'onde venìa, ripiomba,
Qual cor, qual occhio penetra
Gli arcani della tomba?
Chi nelle vote larve
Ravvisa l'uom che sparve,
O come si separano
La colpa e la virth?

Là dove ancor de' secoli Non apparia la traccia, Immense si distesero Del Greator le braccia: Ed ecco l'universo Dal sen del nulla emerso; Ecco dall'ime tenebre Balzar ridente il dì. Volate al grande Artefice, Belli del nuovo lume, Volate, Insi magnanimi, Sulle robuste piume: Ei mosse all'ampio giro La terra, il mar, l'empiro; Ei disse all'uom: ritornami, Quando di man gli uscl.

Stolti! Bandir si videro
Del placid'orto e lieto
Que'primi ch'osâr frangere
L'allissimo divieto.
Stolti! Calando al basso,
Sull'interdetto passo
Stette rotando il fulmine
L'acceso Cherubin.

Come scomposto esercito, La turba de' malori Premevasi, versavasi Diretro ai peccatori, Mentre a morir soggetti, Tremanti, maledetti, Del nuovo esiglio eatravano Nell'ispido cammin.

Pur la tua diva immagine
Veggendo ancor ne'mesti,
Gran Dio, più mite all'opera
Delle tue man ti festi;
Tu, pegno d'alleanza,
Mandasti la Speranza,
Come al nocchier che perdesi
Subito segno in mar.

Tal dunque era il sorridere
Della gentil donzella,
Che quasi dileguavasi
L'orror della procella:
Già di più lieta sorte,
Di trionfata morte,
Di pace ragionavasi,
Di vittima e d'altar.

Or, poich'altrui fiorirono
Que'profetati giorni,
Di più bel riso, angelica
Speme, per noi t'adorni.
Leviam, fratelli, ai monti
Le sonnacchiose fronti:
Presso è quel di che termina,
Che adempie ogni desir.

Questo aspettando, involasi A tenera lusinga, Pur mentre il cor le palpita La Vergine solinga; Questo per selve orrende Il solitario attende, Nè forza lo disanima Di veglia o di martir.

Questo alla mente affacciasi
Dell'insensato allora,
Che uscir di tutti spasimi
Pensa quand'uom si mora;
E gli disarma il braccio,
E il mar gli vieta e il laccio,
E l'ire acqueta, e dissipa
La torba del pensier.

Ma là fra le purpuree
Coltri, o sull'umil paglia,
Quando il fedel preparasi
All'ultima battaglia,
Gli vien la Speme accanto,
E gli rasciuga il pianto,
E consolato affidalo
Per lucido sentier.

Quale assetato, immemore Per lunga landa e strana, Drizzasi il cervo al subito Romor della fontana, Tale al fatal comando, Volendo, palpitando, S'erge la candid'anima Sull'ali al Greator. E le son vanto i fervidi
Voti, e i rigori occulti,
E la soccorsa inopia,
E i perdonati insulti,
E le vegliate notti,
E i gemiti dirotti,
E il combattuto genio,
E il ben locato amor.

Deh! se per noi depongasi La faticosa veste, Quando vedrem l'unanime Gerusalem celeste; Quando di coro in coro Sulle bell'arpe d'oro Intuonerem la glendida Canzon di libertà? Ne'santi monti posano
Le fondamenta eccelse:
Sovr'ogni tabernacolo
Questo il Signor prescelse;
Qui chiama ogni sua schiera:
Spera, Israele, oh spera!
Gran cose si narrarono
Della regal città.

Spera, Israel. Non mutasi, Qual d'uom, di Dio la mente: Forse de' suoi miracoli Godrà la morta gente; Forse nell'atra fossa Esulteran quell'ossa, Che del suggel de' reprobi Arcana man segnò? E a noi polluta origine
Chiuse l'eterce porte;
Ma, lacerato il vindice
Chirografo di morte,
Quegli l'affisse al legno,
Ch'ivi di tanto regno
Santa, operosa, indomita
La Speme ridestò.



## Ma Carità

E te, soave anelito
Del primo Amor fecondo,
Te, Carità multiplice,
L'olimpo esalta e il mondo:
Tu vesti unan costume,
Tu l'uomo accosti al Name,
Fra noi reina e in ciel.

Della tua santa immagine
Non ricreati al raggio,
Come l'un l'altro estermina
L' indomito selvaggio,
Tal ne vedea ribelli
Fratelli da fratelli
Un secolo crudel.

Ara non v'ebbe o talamo, Non ospital dimora, Ch'ove stringesse un vincolo, Sangue non desse ancora: Fu la vendetta un vanto; Fu sol linguaggio il pianto Dell'ira e del dolor. Ma scuola intanto aprivasi
D'altissima dottrina
Quel dì che sovra il Golgota
La Vittima divina
Dell'ultimo sospiro
Pel popolo deliro
Fea prego al Genitor.

Dalla proterva insania
Si riscotea la terra:
E, come allor che acquetasi
Degli aquilon la guerra,
Riede alla selva e al prato
Un vento innamorato
L'erbette a confortar;

Tal, fatto Iddio placabile
Pel sanguinoso eccesso,
Si diffondea benefico
Lo Spiro a noi promesso.
Oh fiamma, oh placid'ôra,
Oh nume che ristora
Il ciel, la terra, e il mar!

Oh Carità! Non erano
Le genti ancor, non era
Spiegata sovra il mobile
Globo l'eterea sfera,
E già de'tuoi portenti
La scena degli eventi
Pingeva Iddio così.

Or chi delle vittorie Ne'cantici m'addestra? Per lei si stese all'emulo Dell'emulo la destra: Diè lor l'istessa speme: Ad una mensa insieme Presso un altar gli uni.

Dessa l'umil tugurio
Non aspettata entrando,
Salvò la bella vergine
Dal comprator nefando:
Seppe con man discreta
Del ver che l'alme acqueta
I santuari aprir.

Dolce, possente balsamo Trasfuse in petto all'egro: Spense il livor; del giudice Mantenne il voto integro; Nè invan per l'ampie sale Spiegò le timide ale Dell'orfano il sospir.

Trovò nell'imo carcere
Qual fu ribaldo astretto,
E n'asciugò le lagrime,
E se lo strinse al petto,
Versando la parola
Che calma, che consola,
Se risanar non può.

Oh al ciel diletta e agli uomini La terra generosa, Che cittadini a civiche Stragi educar non osa; Che rimandar detesta Un'alma ancor non chiesta A lui che la creò!

Pur colà dove apprestasi
La micidial bipenne,
Se intorno dal patibolo
Regna il dolor solenne,
Se nell'angoscia estrema
La vittima non trema,
Se più coll'uom non c;

Tu parli, o Dea; la misera
Tu reggi all'arduo passo;
Tu raccogliendo i laceri
Membri, le poni un sasso;
E qui, gli sdegni vinti,
La pace degli estinti
Prega il fedel con te.

Tutta con tutti, abbomini
Tu le fraterne gare:
Tu là fra 'l solitario
Vestibolo e l'altare
Dall'arbitro de'euori
Pel cieco gregge implori
Del creder la virtù.

Chè riverito a stendere L'impero della Croce Già roghi o acciar non valsero, Non imprecar feroce; Ne chi dal fango usclo L'alta ragion di Dio Può giudicar quaggiù.

Soffre però, non sdegnasi La Carità soave: Non superbisce ai prosperi, Ai giorni rei non pave; L'altrui fallire occulta; Non danna, non insulta, Non cerca il suo piacer. Ov'uomo la sollecita
Va, nè lo guarda in faccia;
Gode se può nascondere
Del suo venir la traccia:
È Dio la sua mercede;
Non cerca in lui, non vede
Nè amico nè stranier.

E già dall'alto empiendone Tutte le vie del cuore, D'amor bel cambio esercita Con lei l'eterno Amore. Chi romperallo? Forte Come il suggel di morte È quel di Carità. Non pioggia, non oceano Giammai n'estinse il foco: Con lei tutto è dovizia, Tutto senz'essa è poco. Misero chi uon ama! Se la grand'ora il chiama Mai più non amerà.

\*\*\*

## Il Mattino

Io sono anch' oggi, e spiro Fra i mesti peregrini! Dallo stellato empiro Agl'inni mattutini T'inchina, o Dio, che termini L'ambascia di quaggiù.

> Come un gran coro in festa La terra e il ciel si desta : Le morte cose tornano Alla natla virtù .

L'oro, le rose in fronte
Cangia la molle aurora;
Di halzo in balzo il monte
Si veste, si colora;
L'aure coll'acque scherzano,
Cogli alberi, co'fior.

Un vago senso ignoto Di gioventù, di moto Per le città sollevasi, Pei chiusi del pastor. O plebe invitta, o prole Di forti genitori, Te dunque appella il Sole Agli utili lavori. Esci: per l'uom ele sudalo Più dolce il pan si fa.

> Sulla famiglia immensa L'eterno Re dispensa La forza, le dovizie, L'ingegno, e l'ubertà.

E voi dell'alba il canto Fra l'are mansuete All'Increato, al Santo, Figli di Levi, ergete: Dal tabernacol movesi La vita d'Israel.

> Dell'avversario a scorno Gli Angeli vanno intorno: Quanto pel buon s'adopera, Tutto si scrive in ciel.

Ma chi, per impunita Colpa, s'indura in quella, Dal libro della vita Giustizia lo cancella; Pel crin l'afferra il dèmone Che vola in mezzo al dì.

Dall'infernal riviera
D'ogni malor la schiera
Coll'iracondo spirito
Sul tristo mondo uscì.

Dove, fratelli, dove
Precipitar vi miro?
Qui tutto si commove
Un popolo deliro,
E corre all'armi, e fulmina
Chi legge or or gli diè.

Ma, dopo il sangae e il pianto, Nasce dal soglio infranto Forza brutal che vendica L'antico dritto e il re. Colà dov'hanno il nido
L'ansie, i piacer, gli affanni,
Degl'infeliel al grido
S'indurano i tiranni,
Parchi dell'oro, e prodighi
Del sangue cittadin.

Ombra d'onor non serba La gioventà superba: Tresca il vegliardo e crapula Dell'uraa sul confin. Di letti, di pugnali Ferve mercato infame: Pei foschi tribunali Dell'oppressor le trame Qual'è più casta vittima Trascinano all'altar.

> Si pecca, si vaneggia Pei trivj, nella reggia, Fra gli operosi artefici, Nel sacro limitar.

Chi domerà l'orgoglio Di flutti si diversi? Presso nefando scoglio, Col ciel, co'nembi avversi, Qual folleggiando naviga Improvvido nocchier?

> Chi, quando il morbo invade Le prossime contrade, Securo al bacio inchinasi D'infetto passeggier?

Tu che non vuoi la morte Della semensa umana, Pon freno all'onde insorte, Gl'infermi, o Dio, risana; Tempra gli affetti, reggine La faticosa man.

> S'oggi un novello sole Concedi alla tua prole, Danne che nol contamini, Che non lo spenda invan.

Tu leggi assegni e loco
All'opre di tua mano;
E il ciel, la terra, il foco,
I fonti, e l'oceàno,
E le stagion che tornano,
E l'anno che passò,

L'alato gregge, il muto, Della foresta il bruto All'alto fin rispondono Che il tuo voler fermò. Sol io nel gran tragitto,
Padron della mia mente,
Contra il sentier prescritto
Ricalcitrai sovente:
Deh! basti, o Dio, l'insania
Della trascorsa età.

Dammi al ben far costanza Nell'ora che m'avanza: Certa, vicina mostrami Lu santa eredità. Delle fatiche al pondo
Frattanto van soggetti
Quanti sortiro al mondo
Ricchi marmorei tetti,
E chi ne pur difendesi
Dal rigido seren.

Così volesti, quando
D'Angel cruccioso il brando
Sui primi che t'offesero
Truce mettea balen.

Sotto l'incarco rude Gemer però non oso, Ma nella tua virtude M'affido e mi riposo. La carne, il sento, è debole, Lo spirto è pronto ancor!

> E tu ne dici: oh vieni Qual più t'affanni e peni: Io dolce refrigerio, Io ti sarò vigor.

## Ma Sera

Tu sol non pieghi a sera, Signor degli anni eterni! Per te nella preghiera, Fra 'l suon degl' inni alterni, Casto pur oggi chiudasi Sopra Israello il di. Beato chi sciogliendosi
Dalla mortal catena,
Com'ombra che dileguasi
Per la notturna scena,
Da questa lusinghevole
Miseria si fuggl.

Ed or su lui germoglia Il fior del cimitero, Che colla bruna foglia, Coll'alito leggiero Dell' obbliata cenere Fa conto il peregrin. Ma ben gli affetti s' ergono All'immortal favilla, Quando pel mobil'aere La dolorosa squilla Va propagando il funebre Lamento vespertin.

Tu che l'antiche prede Togliesti all'ugna inferna, Ai morti nella Fede La requie sempiterna, La vista, e Dio, concedine Del sempiterno Sol. Nella paterna origine
Ogni mortale immondo
Giacea del vituperio,
Della nequizia in fondo,
E tu scendesti a rendergli
Dell'innocenza il vol.

Ora dai lunghi affanni, Dai rischi, dai terrori, Ne'luminosi scanni Misto agli eterei cori, La lode interminabile Ripete al vincitor. Chi sei che presso all'umile Desco pur or ti festi, E, visto il seggio vedovo Dei cari che perdesti, Senti pel viso scorrere La lagrima d'amor?

Là dove il giorno è pieno Ritornerai fra poco Alle bell'alme in seno , Ma per un mar di foco : Solo un drappel magnanimo Di qui non passerà. Pur, se con vece assidua
Torni a pregar sul sasso
Di quei che ti precessero
Nel formidabil passo,
Per te di tanto baratro
Breve l'ardor sarà.

Signor che nosco adempi Pacifici disegni, Che premio ai casti esempi Centuplicato assegni, Benigno al voto inchinati Della fedel tribà. L'ire nascoste, i gemiti Fuga dai nostri tetti: 'Nel sen di madre ingenua Raccheta i pargoletti: Docile il veglio, e sobria Mantien la gioventà.

Fa dolce in noi l'affanno, Fa santa l'allegrezza, La mente senza inganno, Il senno senz'asprezza, Senza rancore il talamo, La lingua senza fiel. E tu, cui l'ave angelico,
Madre, per noi s'intuona,
Cui, proni al suol, di mistiche
Rose intrecciam corona,
Tu, nostra Speme, accogline
Sotto il virgineo vel.

Vedrai tornar digiuno
L'antico predatore,
Che va per l'aer bruno
Cercando chi divore,
Come da balze inospite
Leon per fame usci.

Nè dolor fieno e tremito
Le incanutite chiome
All'alma consapevole,
Se nel tuo santo nome
Qualunque giorno avanzane
Terminerem così.

## Un Dotte

Crià spiega la dovizia Dello stellato velo; Già, lenta, malinconica, Cresce la notte in cielo: Ogni animal si giace, E nell' immensa pace Dorme la terra e il mar. Scintilli ancor pei vigili
La povera lucerna,
Or che di Dio le vergini
Sciolgon la prece alterna,
E per la valle queta
Il bruno Anacoreta
Ritorna a sospirar.

Degli anni nell'insania Protervo, disumano, Trasse a notturna crapula, Insanguinò la mano: Al pianto or s'abbandona; Or grida a Dio, perdona, E Dio perdon gli da. Felice chi, serbandosi
Nell'innocenza oscura,
Fra l'ombre nel conturbano
La colpa e la paura:
Siccome il nuovo nato,
Sul letto immacolato
La fronte inchinerà.

Là dove, fra le cetere,
Fra i lucidi cristalli,
Fuman le mense, pugnasi
D'oro, d'amor, di balli,
S'abbia la notte oltraggio,
Finchè uon riede il raggio
Dell'invido mattin;

Pace così non trovano
Ne'splendidi palagi
Le frenesie de'giovani,
Le cure dei malvagi.
Forse, quand'è furente,
Può ricovrar la mente
L'ebbro tornando al vin?

Pur, s'aneo del malefico Sul eapo il sonno scenda, Non alzerò rimprovero Che i tuoi giudici offenda. Dall'ugna dell'Inferno, Dall'abbandono eterno Preservalo, Signor. Tristezza indefinibile
Nel chiuso sentimento,
Sogui di morte, immagini
D'ambascia e di spavento
Così, gran Dio, gli spira,
Che, per sottrarsi all'ira
Cerchi le vie d'amor.

Del poverello il gemito Sopisci e la fatica; Spegni nel cor del tumido La collera nemica: Purga dal mal, feconda La cella vereconda Che due bell'alme uni. Alla deserta vedova
Chiudi pietoso il ciglio
Che muota fra le lagrime,
Nè lei riscuota il figlio
Innanzi la dimane,
Invan chiedendo il pane
Che gli abbondava un di.

Ma tu che infesto agli uomini Muovi per l'aer cupo, Com'esce dalle tacite Selve per fame il lupo, Arresta, insano, arresta! Col vol della tempesta, Col grido del terror, Vendetta inesorabile
T'è sopra, e il crin t'affersa.
Ahi vista! Ecco il patibolo;
Rosseggia oh Dio! la terra....
Scrivete sugli avelli,
O crudi: eran fratelli
L'uccise e l'uccisor.

Quando sarà che vincasi, Si barbaro costume! Per mezzo Europa scorrere Veggo di sangue un fiume; Veggo chi muor, chi langue, Ma germogliar dal sangue Non veggo la virtà. Tu che di pace mediti
Consigli, e non d'affanno,
Signor, quel giorno affrettane
Che immacolati andranno
Di fredda strage i regni;
Che miti fien gl'ingegni
Come nel ciel sei tu.

Manda per l'atre carceri Questa beata spene, E sonne almen benefico Fra i ceppi e le catene Que' miseri addormenti, Che forse dei potenti L'asprezza traviò. Reggi per l'onde instabili L'affaticata prora; D'ospizio salutevole Il peregrin ristora; Ogni dolor fa stanco In chi coll'egro finaco Le piume travagliò.

Veglia me pur. Dell'animo, E delle membra puro, Per poco il sonno vincami Nell'amile abituro: Poscia co'nuoti albori, Come l'odor de'fiori, Salga il mio prego a te. Ma, se di morte l'alito
A me giù spira intorno;
Se più non denno schiudersi,
Gran Dio, quest'occhi al giorno,
Succeda il riso al pianto,
Della vittoria il canto
All'inno della fo.

## INDICE

Lettera all' I. e R. Accademia della Crusca. Approvazioni dell' Accademia suddetta.

1 N N

| A Dio Padre        |     |
|--------------------|-----|
| Al Verbo           | 9   |
| Allo Spirito Santo | 45  |
| L' Eucaristia      | 27  |
| Maria Vergine      | 3   |
| la Divina Parola   | 44  |
| a Fede             | 54  |
| A Speranza         | 63  |
| a Carità           | 75  |
| 1 Mattino          | 83  |
| La Sera            | 101 |
| W                  |     |











